## Le fric

Paroles et musique : Éric Mie. Une chanson écrite en 1999, enregistré sur l'album « Des cailloux dans les poches », Lobo et Mie, 2002.

On a fabriqué des églises, des grands palais, des cours d'assises Pour lui

On a dessiné des frontières et rangé la paix aux vestiaires Pour lui

On a façonné un mur entre les ventres creux et les gros ventres Pour lui

La bonté n'est plus qu'une enclave, un fœtus, un futur esclave Pour lui

Lui que l'on prie tous à genoux, à qui l'on offre tant de vies Commandant au dessus de nous les manettes de nos envies Le Dieu, le seul, le vrai, l'unique : LE FRIC!

Tout le monde reprend en chœur l'air du travail à contre cœur Pour lui

On se fait voleur, pute ou pire, on marchande tous nos soupirs Pour lui

Asservis, aveugles et muets, devant ces misères créées Pour lui

On se dégonfle, on s'accroupit en renonçant à l'utopie Pour lui

Lui le magicien qui transforme les chefs d'Etat en marionnettes Pour ces démocraties conformes à ses idées de proxénète Le Dieu, le seul, le vrai, l'unique : LE FRIC!

On a violé Dame Nature, anéanti notre futur Pour lui

On a rendu folles les vaches qui sans le savoir s'entre-mâchent Pour lui

Ô philosophie du profit, l'oxygène se raréfie Pour lui

On va crever avec le monde, noyés sous notre merde immonde Pour lui

Lui qui est au-dessus de tout, du paradis et de l'enfer Qui a fait d'Allah son toutou, de Jésus sa bonne à tout faire Le Dieu, le seul, le vrai, l'unique : LE FRIC ! Le Dieu, le seul, le vrai, l'unique : LE FRIC !